Chère sœurs, l'Evangile de ce jour nous enseigne que Jésus va à Caphanaüm. Caphanaüm est la ville dans laquelle Jésus a accompli le plus grand nombre de miracle. Le nom « Caphanaüm » signifie « Citt » de la Consolation. Chaque fois qu'il est dit dans l'Evangile que Jésus entre à Caphanaüm, il y a un rapport à faire avec la consolation qu'il apporte au peuple.

C'est justement ce qui est arrivé ce jour-là. Jésus entre dans la synagogue de Cafàrnao, il y avait là un homme possédé par un esprit impur. Il est bon de remarquer l'esprit impur n'avait pas empêché cet homme de se rendre à la synagogue. L'esprit impur ne nous empêche pas de nous rendre à l'église. Mais, il nous empêche de faire la volonté de Dieu, de mettre en pratique sa parole. En peu de mots, l'esprit impur nous empêche d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. En ce sens, nous sommes, nous aussi, possédés par des esprits impurs et nous avons besoin d'être libérés par Jésus.

En délivrant cet homme possédé, Jésus lui apporte la Consolation de Dieu. Chères sœurs, Jésus continue aujourd'hui à nous enseigner comme il l'avait fait à Capharnaüm. En effet, chaque jour, le Seigneur nous donne la Parole de Dieu : une parole efficace et toujours nouvelle. Laissons-nous toucher par cette parole et surtout mettons-la en pratique. Alors, Jésus nous donnera la même consolation qu'il avait porté à l'homme possédé.